

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.15









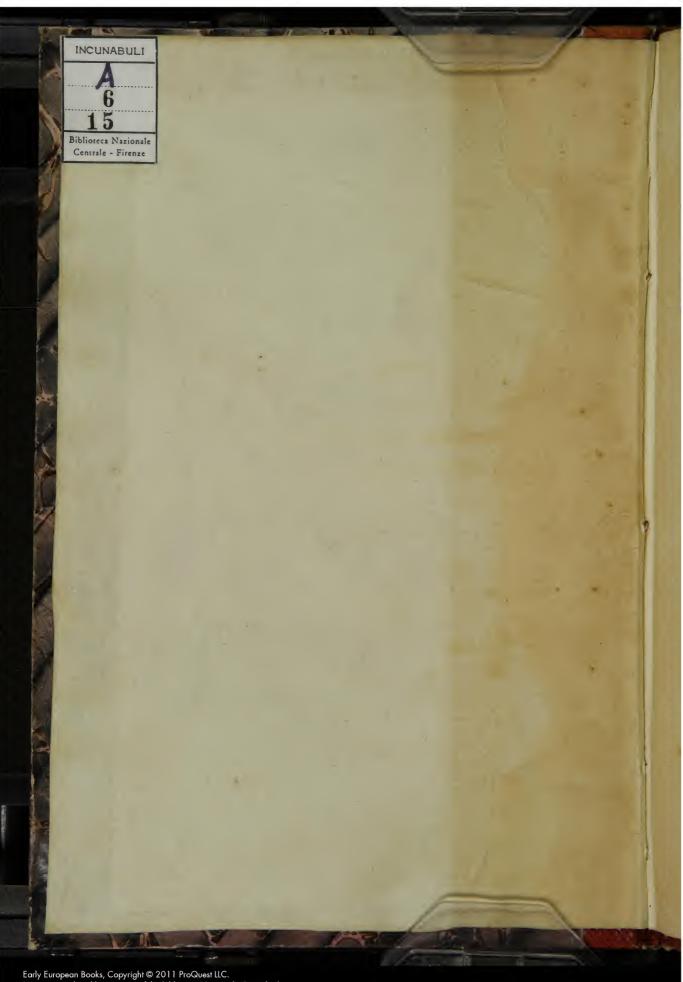

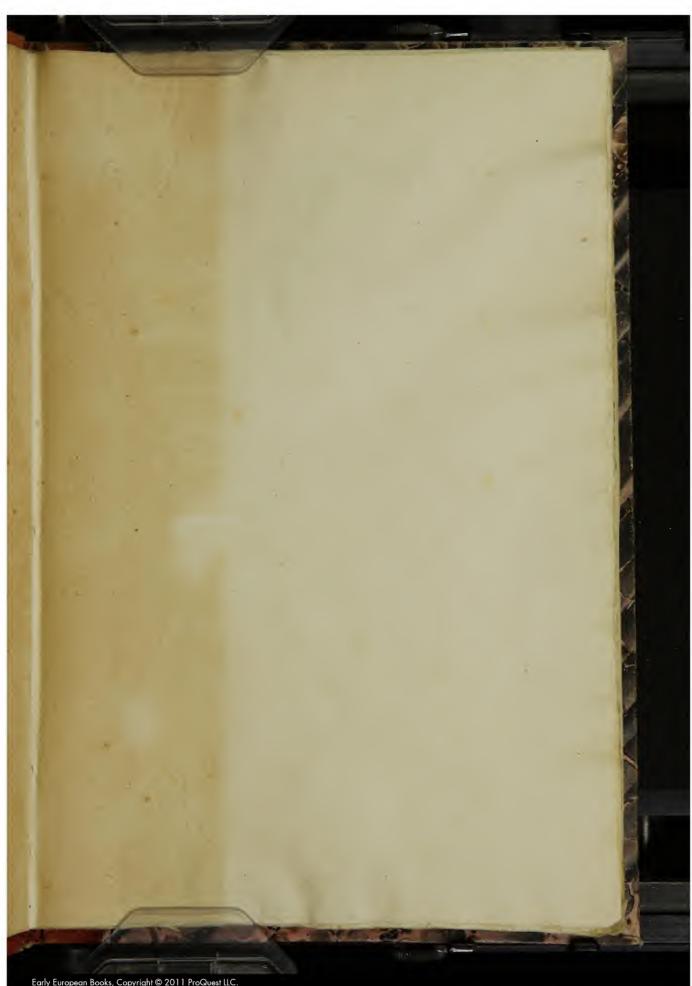



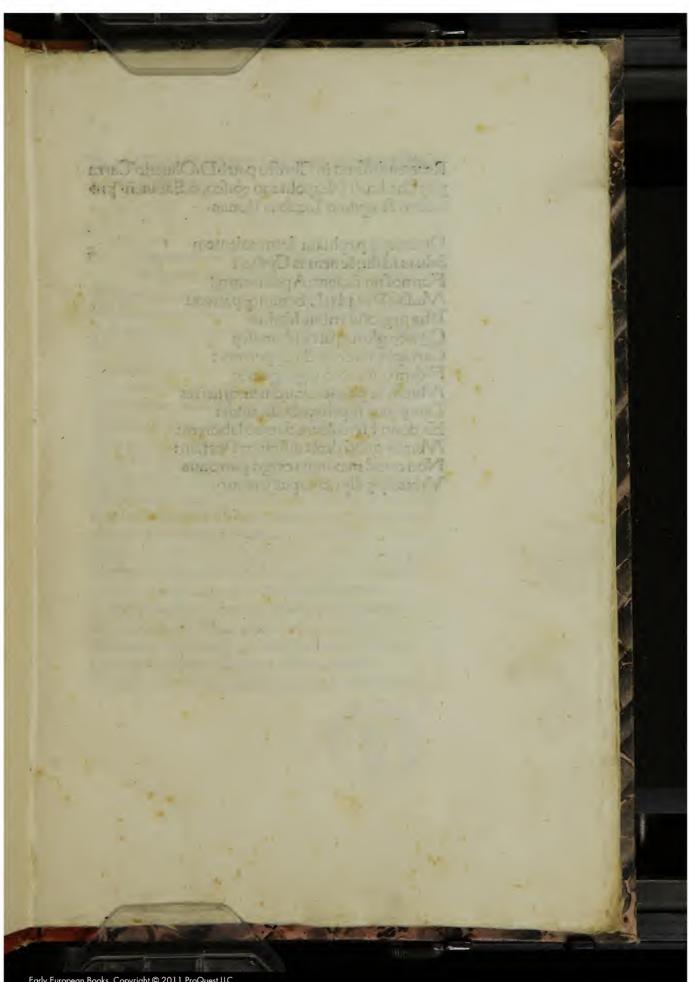

Reuerendissimo in Christo patri. D. Oliuerio Carra phe Cardinali Neapolitano episcopo Sabinen. pro tectori Ragulino Iacobus Bonus. Diuas: que paphiam deam colentem Siluas idalii: & nemus Cytheri Formosam faciunt: Apollinemos Musas/Pallada/Liberumcz patrem: Itis prepolui tribus libellis. Quos:0 gloria patrieldomusca Carraphe nitor/& decus perenne: Fidem qui rubeo tegis galero: Mundi & pondera/cardinemos uertis Diis equus superis: tibi dicamus: Et dono Herculeum damus laborem: Munus quod decet infimum Poetam: Non quod maximus exigit patronus Vrbis:que illyrici caput tenetur. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.6.15

Tacobi Boni Epidaurii Dalmate de raptu Cerberi Liber Primus

#### Aglea.

t : Aenarias fauces | & debellata profundi Regna Iouis/soliüca cana: quo clauiger heros Tergeminum traxisse canem sub sidera ferture Multa prius seue qui prodigiosa Nouerce. Monftra myceneo domuit sub regeltimendus Victor & oechalicas euertit funditus arces. Adfis o Helicona tuens Iouis alma propago Numine Phebe potens uario: siue aurea princeps Aftra tenes: seu bella geris: seu candida circum Pieridum te turba choro ludente coronat Entea uocali modulantem carmina plectro: Seu tua latoo potius cunabula cyntho Flammifere seu templa colis patarea Chimere Non te ad uulgatum thymbree uocamus Apollo Carmen | & ad dictas acies: quis nance Gigantum Aut fera titanum belli conamina nescit! Quoi non romulidum referuntur prelia quoi non Perfida Carthago!deuictacp pergama flammis Argolicis & si qua prior uulgauerit etas. Sed furiis comota canam noua proelia: nanca Sic prius hoc bellum nulli cecinere priorum. Est prope in objectu rabide spelunca Malee Spartano pretenta finu: qua ditis anhelat Spiritus ater olens: uasto & fremit orcus hiatu:



#### Aglea. Eumenides in bella ciet: fremituce lacessit Horrisono: suribunda ruit discordia iuxta Demissos lacerata sinus: uittis cruentis Anguiferas depressa comas: & prelia poscit. Hic subito Alcides nodoso robore circum Fulmineos acer rotat imperterritus ictus: Precipites fuga tenuis diuerberat umbras: Et qua pandit iter le fert acherontis ad amnes. Ianq propinquabat stygie qua portitor unde Cerulea puppi manes transuectat humatos Quoi fera terribili sordet pedore senectus: Hirtacp canities incultacp: feruidus ignis Luminibus fauces lata fornace fathiscunt: Auritum caput: & nigra ferrugine corpus Atrius involuit discincto syrmate:gentes Quem circum innumere uolitant: ripalca per omnes Turba inhumata ruit: quantus ruit ethere densis Imber aquis: quanteque cauo tolluntur harene Gurgite aristeis euro spirante Cyrenis. Alcides tenuit uestigia pressa parumper: Cognoscat tanto si quos in turbine manes: Cernit ibi plures trifti quos miserat orco: Agmina precipue centaurica nubigenarum: Atop pelectronios laphitas: Rhetumos Pholumos Neleumondatumon sua in presepia regem: Atopcruentatam pharii Busiridis umbram: Et te cernit Hyla puer: o Hyla ipse repente Hiccine meltus ades dixit quis te mihi seuus Abstulit!ha nimium seuus!uix orascomamca a ii

Auratami& faciemidulci candore nitentem: Vix roseas agnosco genas: heu quis tibi uultus Foedauit: meus ille fuit crudelior hostis: Hei mihi rapte puer: nung te has ire sub umbras Crediderim:nec posse mori florentibus annis: Immo equidem rebar niueis te ad sidera cycnis Sublatum: spretoue patrem Ganymede potitum Te puer: ambrossect sue secisse ministrum. Quem non heroum demens quos uexerat argo Fatidica argueram furti:rixafcp mouebam Impatiens: quoties fallax mihi dixerat orpheus Flumina te propter nymphas rapuisse Napeas. Iple uelut furiis preceps agitatus adibam Antra lacum: dryadum cp domos: & lustra feraru: Caulabarca deos furto: mihi per styga cuncti Turabant nil scire tui: scit Mysia quantum Quesierim te chare puer: quantos quib altis Montibus ediderim gemitus: scit tristis imago Vociferans nostros planctus:lamentaco nostra Quas ego non sortes sque non oracula diuum Tentaui! sed uana mihi responsa dederunt. Quin etiam Phoebi tripodes inimica canebant Numina nayadum te sub sua regna tulisse: En quoque fallo frater delusit Apollo. Tunc triftis letatus Hylas stetit Hercule uiso: Atque ait: o magni domitor fortissime mundi Alcide:negs te frater:neque tratius orpheus Nec falsis responsa deum lusere figuris. Nam tibi(quandoquidem fatis conuenimus altis) Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

## Aglea Iple meos calus fabor/mortemos nefandam. Hellespontiacos portus argoa carina Quom tot honusta deum genitis intrarat: Iasaon Quos fecum auricomam cupientes carpere pellem Colchon & oethei ducebat phasydos undas. Tú (bene si memini) quom tota in puppe corona Heroum accubuit mense:circumca ministri Aurea uasa/dapes/& dulcia uina ferebant: Iple ego iussuram gelidis e fontibus urnam Implere ex hauftu laticum: quam fune reuinctam In uada proieci: frigentes flumine lymphas Vt caperem: tunc ecce procul sub sole calenti Candida ficcabat madidos Arethufa capillos Gurgite pubetenus uirgo stans nuda supremo: Bis subito liquidas sele summergit in undas: Bischemergit aquisiterum: nymphasch sorores Euocat: extemplo nudatas equore toto Nayadas aspicio spumantes ire per undas. Obstupui:humoremog mihi sub pectora traxit Sanguineum formido repensigelidos per artus Pallor iit:nox orta oculis:labefactacu terram Membra petunt: sopita cadit mens corde sub imo. Me tunc exanimo fimilem chorus omnis abegit In caua nayadum spumose Doridos antra. Ergo uera pii dicebant omina uates Alcides ait: at male amantia numina nymphe: Que mihi delitias nimium rapuistis inique: Non bene in Alcide consulte damna suistis. Verum age: quom duri casus/aduersacs fata

tonA-Nocte sub hac odiosa tuos oftendere manes Decreuere mihi: dicas puer ordine triftes Euentus: quibus heu stygias detrusus ad undas Omnia tu nostre fregisti gaudia mentis. Quoi puer:interea uacue clamore cauerne Monte sonant: gelidocs madent aspergine uultus Pallentes: tum membra mihi frigentia torquent: Et stringunt per crura/manus/& brachia nodos Hec fert straceo pingues de cortice guttas: Alt alia ampullis costum depromit olentem: Spargit odorato necnon cum baccare nardum: Et cum purpureo myrrham styrace madentem. Attoniti redeunt sensus: & pristina uirtus Membra fubit:feror in thalamos tûc protinus alte Doridos: huic lete me dant pro munere nymphe Illa tuas ingressa fores:proruptace nuper Limina: in hispanam Calpen qua surgit Abylle: Quace tui monimenta manent eterna laboris: O hymenęe tibi magno pulcherrima Nereo Nupferat:ingention thoro nous nupts fedebat: Et noua progenies circum: fluuiiqui lacufq Nympharum chorilualto genitricis in antro Carmina rauca canunt/ultro/citroquagantes. Protogi Melitegi Thaliaqi Dotogzi Ieragzi Amphitoiqa comis in candida colla folutis: Et Chlimene/Liminoriag3/Acteiq3/Spioq3/ Cymothoe/Cymodoceq3/& flaua Orithya: Turba pharetrate nec adhuc uitiata Diane: Atg3 Thoilatg3 Amathislatg3 aurea Gallianira:

## Aglea. Candida fuccinte collecto syrmata nodo: Inter quas Protheus cythara recinebat eburna Foedera prima deu narrans/feltosq3 hymenços: Precipue Oceani thalamos ipsogz canebat Progeniem fluxisse deo quecunqa creata est. Sed dicam breuius ne dillabatur inani Temporis hoc spatium sermone: ut me ipsa recepit Doris ait:meq3 in gremio complexa tenebat. Egregium decus hoc nymphe: munusque parente Dignim erit Oceano: ite: citos mihi ducite currus Delphinas stimulate uagos:cristalla ferantur Preduro concreta gelu: quo conditus altos Possit inosfensus nobiscum cernere fluctus: Et quod pontus habet iam prospectare sub undis. Dixit: & haud segnes referunt ascyntheta nymphe Alpinis extracta iugis: ac plaustra rotati Sistunt Delphines magne prope limina porte Interea genitor mensas instruxerat omnes Oceanus: magnoq3 tube clangore uocabant Aequoreos ad nota deos conuiuia:pontus Antraqz clamosis resonabat intima conchis. Progreditur regina thoro:currumque iugalem Scandit: & aurata palla uestita resedit. Meraqz prima nouos experta cupidinis ignes: Et cythara Dianassa sonans miranda tricordi: Apsedis|Ianiraq3|& hispida corpore Meni Omnes inflabant roseis caua buxa labellis. Tresque simul iuuenes Glaucis nitidisq3 Pherusa Conspicienda comis: matrique simillima Doris

. Loto A. Dulcia crispabant tenera modulamina uoce Mecy sub ingentis camerata fornice currus Defigunt: intus diuinaq 3 pocula ponunt! Ambrosiasque dapes juitreo sub carcere clausum. Qualis ubi in domibus magnis auis inda puellis Delitium/humanas meditatur promere uoces: Argento contexta domus quam paruula claudit: Fixaqq sub trabibus recta suspendit ab hasta. Iam uada fulcabat prouectus in equora currus: Altaqzarionius scindebat cerula delphin Tergore pinnifero: uolucri quom Nerea curru Immanes longo uexerunt corpore pristes. Agmina nam propior cupiebat iungere Nereus: Atqz rotis altas paribus perlabier undas: Misceria simul: ueluti triaterica bacche Orgia quom celebrant euantes tygribus Euan Taygetis si quando iugis descendit amantes Virginibus fatyros cupiens miscere lacenis. Nereidum sic leta cohors sluuiiqa sonantes Nerea delapsi uastum comitantur in equor, Immixti nymphis:Strymon|Sperchios|Ilerdal Dillectus lycus nymphis: & fuluus Oaxis Ft flanus tybris:cornug3 Achelous adempto: Et septemgeminus secreto Nilus ab ortu: Auratog Tagus uultu: Rhodanusq3 bicornis: Omnigenosque ferens pisces uarias uolucres Dalmaticus Naran: Phasis | Phrygiusque Caycus: Laurifer Eurotas: & nigro excussus ab orco Corniger Eridanus: Liparis: medulque Nyphates Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

#### Aglea

Smyrneusque Meles: & multo marte notatus Ilter: & illyrico ueniens a littore Narbon. Langs uias utreque pares tenuere quadrige Marmore demerfe in medio: que monstra natantú Quos pelagi populos: & queue sub equore uidi Longa est hec series: o si mihi guttura mille Mille modis uariis:& mille per ora fonarent: Vix equidem unius numerarem tempore mensis. Omnia nam magno quecunq3 sub ethere tellus Concipit: & pulchri profert in lumina folis: Omnia multiparens complectitur Amphitrite: Nascunturq3 alto uasti sub gurgite ponti-Sunt nemora: & celso consurgunt uertice montes: Sunt lati fundi: funt rubra corallia messes: Et uirides errant diuersa armenta per agros: Pastorumq3 greges per pascua leta uagantur. Verum hec quid referas nam quauis marmore toto Plurima fint pallim uiuis magalia faxis Tectaq3 nympharum | & palatia magna deorum. Exitium crudele tamen memorare inuabit: Atque anime misere tam lamentabile fatum. Alcides imo suspiria corde trahebat: Torua piis lachrymis humectans oralgenasque: Vocis & antiquo uerborum ardebat amore Pectore percipiens note uestigia flamme. Et quanq sese quod seuo acheronte manebat Forti animo uoluebat opusitamen iple loquentem Instigat:coeptis peragat fata impia dictis. At multum miserandus Hylas male cognita ponti



## Aglea. Quattuor atgerote: domitrix quas atra deorum Nox tulit adfugiens orcum Phanetis amores: Et picti Bromii lynces: & plaustra leonum Alma quibus uehitur diuum Berecynthia maters Et te flaua Ceres nothe ad conviuia bige Vexerunt: & te gelidi Saturne iugales: Et celer annexis uenerat talaribus Arcas: Cum patulo pennata gerit qui crura galero: Atop soporiferam letali cuspide uirgam: Qua regit ely sum: qua tartara: quaq sub imo Fas flagetonte tenet placidocs in flumine lethes Ellicit hinc manes: hic fuffocat impius Arcas. Ventum erat ad sedes: ubi conuenit omne deou Concilium: & nitidus collucet regia mensis: Tum pater undisonus sobolem complectitur alma Plurima letanti testatus gaudia uultu: Me quocy transspicui coniectum carcere uitri Accepit dono Post q saturata libido est Magna deum:menfect dapes & uafa remota Delibata procul:leti discedere diui Ceperunt: hilarica uagi sermone fremebant. Quale solet siluis insurgere murmur opacis: Et foliis crepitare nemus: saltus con sonantes: Aut matutino quom purpurat equora flatu Horrificans boreas gelide sub uirginis ortu: Ogom freta tum leuibus uentis agitata tumescunt: Quale sonat fragiles curuato in littore fluctus. Institunt igitur currus: atcp astra capessunt: Exortulga petunt alii bipatentis olympi:

Qua tuus aurato pandebat limine Cancer
Menia|celicolumon domos|& lucida templa:
Complexu que cuncta fuo claudunton|tegunton:
Ast alii latebras terrarum|& concaua faxis
Antra adeut:magnoon cauat cum murmure motes.

Agist

Iacobi Boni Epidaurii Dalmate de raptu Cerberi Liber Secundus

# Thalia

Ostera ab e00 roseis inuecta quadrigis Te croceis Titone thoris Aurora reliquit. Solog recedentes radiis dispescuit umbras: Atrace nigrantes erebo nox intulit alas. Onom fator omnigeni fetus/diuumqz creator Oceanus scythico balenis equore iunctis Inuehitur curru: & declines fertur in undas. Illa dies misero satou extrema meorum Illuxit:mestamqz mihi fudere querelam Castorides: uox illa fuit prenuntia leti-Nanga supinatum curru dum uerrimus equor Flumine delati rapido: procul ecce tumentes Confurgunt magno compulsi turbine fluctus: Versagz harenosum secum maria omnia fundum Corripiunt: & late irato in marmore miscent. Diversi fugiunt pisces:ingentia cete: Phocarumqz greges/magnazz & monstra rotaru: Arboribusqui fere similes: similesqui columnis

## Thalia. Dilluuiem tetris ructantes faucibus atram: Monstraq3 quadrupedu secu mare uoluit ab imo Orbe trahens: caula & tante uenit ecce procelle Balene seuis infestabantur ab orcis: Oceanoga fuga pulse maria alta petebant: Ono sese hostili defendere ab agmine possent: Et uasto profuge turbabant equora motu Ac si conuulsis radicibus urgeat altas Orcadas: & magnos rapiat fuga in equora montes Occurrent orce contra:rostrisq trucidant: Angustisqqqraues illidunt cautibus:ille Comote ingenti conturbant equora flatu-Dicas goliis fluctus eferuere uentis: Quom nothus aut Aquilo Neptunia concutit arua Saxose interea circum iactantur harene: Quas grauis interdum balena e faucibus efflat. Tempestas sic atra deum denuntietiras: Si duros celo lapides effulminet alto-Crystallum fragile adueniens tunc impete turbo Disticit in tenues crustas: mihi guttura densis Irruit humor aquis: uitalem & strangulat ignem: Precluduntqu unde misere spiracula uite-Tum pater Oceanus casum miseratus iniquum In pisces corpus uertiticeloga locauit: Duullam membris animā infaturabilis orcus Deuorat: hec stygiis centum damnata per annos Errabit ripis:horrendaqz monstra pauebit. Sed te per celum: quod te manet: & jubar almū Obtestor Phębi: & Dircei Amphionis urbem:

\*hilled T Des ut opem misero: quom tu remeabis ab umbris Tristibus ad superas iucundi luminis auras: Manibus inferialq3 meis: atque aggere inanem Constituas tumulum: saltem ut hoc munere sungar Aut tu si quid habes iuris seu roboris alti: Si durum flegetonta domas/legefq3 deorum: Omnia quandoquidem uincis: tu me erripe tanto Supplicio: & tecum crudelibus extrahe penis Talia fatus Hylas: ac talia clauiger heros Reddidit: o utinam tantum mihi robur adesset: Ius quoq3:quo propriis exutas artubus umbras Attrectasse queam: tristesq's refringere penas: Et diuinarum decreta adamantina legum: Tu uotis fruere tuis: foret alter olympo Iupiter Alcides: Saturnia regna redirent Sed si uictorem spoliis acherontis iniqui Me superi aspicient: faxo tua sentiat umbra Non tantum inferias triftes & nomen inane Sarcophagi:uolucrem mihi Iuppiter Arcada celo Demittet: uincat lingue qui fulmine ditem: Transferat & qui te ad requiem sedes qui beatas. His dictis gauisus Hylas: magnamq3 recepit Spem puer: hec si qua é miseris sub tristib9 umbris Proripit Alcides stygie se ad stagna paludis. Quem simulatq3 Charon uiridi prospexit ab alueo Ad uada currentem/cenolog; algida fluxu Littora: uectoremq3 ratis clamore uocantem. Expauit torua facie/magnoq3 tremendum Pectore: uixq3 aulus fatalem poscere uirgam: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## Thalia Cunctarios uirum: & properandi querere causas Officii memor iple sui; tu clauiger inquit Siste pedes: quo te ad nostras rapit impetus undas! Quis deus humanis indutus carnibus!istud Quidue petit ferrum quid stipite robur obustos Quo ruis!hic supero defuncte lumine gentes Conueniunt:manesque uehit mea cymba sepultos Corporeis nunq membris assueta grauari. Sed si Persephones rutilantis uirga metalli Est tibi: tum nostra poteris trannare carina: Sospes: & ad dominam ditis sua munera ferre-Orphea nam memini: quem candida Calliopea Edidit oeagro conceptum flumine:cymba Accepisse mea: stupidos quom carmine manes Mulcebat: cytharacplacus resonante furentis Firmabat cursum: suluasque animasque trahebat Ad cantum:inferni strepitus latrantiaci ora Conticuere canis: dum garrula murmurat iplis Cyllenis fidibus uoces imitata canentis. Ille reposcebat miserando funere raptam Euridicen: chaos antiquum primeuace mundi Semina: que flegeton dias produxit in oras: Germanologioues: divilacpregna canebat. Talia dum cantu celebrat Rhodopeius orpheus: Dulcia lenibant miseros solatia manes: Tractus & Aeolides dura cum caute:rotace Constitit Ixion:per tusas fontibus urnas Bellides implerunt: acherong obmutuit undis-Victus & infernus blanda dulcedine Pluto Ь



## Thalia Subsedit tremefacta iugis:undamcp recepit In latus: & titubans trannauit flumina tandem. Alcides postă ripa ulteriore potitus Qua minus adgeritur limi: fluuiica refufis Languet margo uadis: & glauca fordet in ulua. Protinus hic ingens apparuit aula tyranni Tartarei: hanc longo suspendit porticus arcu: Sublimesque alto tollunt adamante columne: Et circum obductos atra fuligine turres: Diis ueneranda palus liuenti personat unda: Hic prope uestibulum & diri palatia ditis. Stat solium sublime dei:iuxta trisormis Cerberus/humano departus fanguine/sternit Membra subexesa scabri testudine saxi: Quo stygias prostratus aquas custodit: & alta Atria latratu triplici gentesque sepultas Deuorat: & tenues horrendus territat umbras. Isque ubi mota pedum propius uestigia sensit Accessisse dei:laplas mox suscitat aures: Captauito sonum: & paulatim gutture clauso Infremuit:uibrat caudam draco uerbere torto: Vipereis stant colla iubis:procurrit: & altos Edit in aduersum latratus eminus hostem: Et modo terga timor uertit: modo fubtrahit ira. Indomitus stetit Alcides formidinis expers: Nudatumos clepit nemeço tegmine corpus: Et graue suscepit uibrato pondere robur: Explorator manu uerlans: aptator cathenas Ingentes infracta cani mox uincula capto.



## Thalia Sensit & elysium longe nemus: audiit omnis Fortunata cohors foelicibus abdita filuis: Audiit armifraga que cuspide ab egide seua Fulgurat: & subito stimulat bellona tumultu Demonas: hi spurcos bisido mucrone bidentes Vulcano candente ferunt: qua buccina Martem Increpuit:ceu bella noua pro coniuge rurfus Pluto gerat: uetitisque petat pro cursibus etnam. At non Alcides ullis perterrita monstris Pectora turbabat: ueluti cantabria Cautes Nil timet eolias hyemes: estumos minacis Oceani scopulis sed firma sonantibus heret: Fluctibus in mediis: magnes & concaua circum Antra fremunt: undisque sonat latrantibus equor-Quem procul ut mundo spolia ex utroque ferentem Prospiciunt: illiquinduta comantibus armis Alta cleonei fulserunt terga leonis: Conspectu patuit deus: & prestantibus alto Corde animis:patuere palam fatalia donal Et robur uirelag dei:quibus omnia mundil Prodigia/& portenta domet: que pontus & ether Et que terra creat:cunctisque patentia regna llú Persephones: quare infestum si cominus agmen Consererent: magni timuerunt Herculis iras: Tum dea terrorum que fraude exuberat omni Mortem seua uocat: que post q nocte cruenta Prodiit:indignum uita:nec amabile uulgus In senio marcere sinit: floresque uiuente Immatura legit:populo lachrymanda domoca



## Thalia Hoc pacto incensi dictis furialibus: alas Concutiunt: gaudentcp dolis: mors falce cruenta Terribilis precepta facit: pharetramce filentem Induit: atque implet calamis: hanc pone sequuntur Luctus algificus pallor: dolor improbus ipfam Preuolat innumeros portans in proelia morbos. Sed neque cocyti palus importuna:nec orci Tanitor: & moesto mors inuitabilis arcu: Non alius labor: aut aduerfis prodiga damnis Fata uirum superare ualent:domat omnia fortis Amphitryoniades equo sub corde ferendo Que tristis fortuna sibi seu fata dedissent. Ianco nouem uenit quo cingitur orbibus orcus: Clamofumos forum nigram stat ditis ad aulam: Cnosius & residens celsa quesitor in arce: Iura docet sontes: seuam & quatit horridus urnam: Hic sibi Pirithoi sese obuia protulit umbra: Tunc subito sic orsa loqui: Iouis alta propago Alcide:qui cuncta domas: que mundus uterque Monstracreat: fation dolos: fraudesque nouerce: Quis deus hec superi predicere posset olympi Euentura mihi!que spes portenderet unquam! Que tua dextra tulit: que nox imperuia fatis: Tu misero defensor ades tutellace Theseo Inclyte semideum princeps: solatia nobis Insperata geris: uinclis uictricibus hostem Fortius urge meum: qui me fornace trifauci Corripuit trepidos frangens sub dentibus artus: Vrge precor nostri capitis fortissime uindex

Nec monstri miserere seri:nihil iste dolebat: Thefea quom stygie uinctum duxere caterue: Atque tot humanos crudelis manderet artus: Me quoq: Cnosiaci qui quesitoris acerbum Iudicium expecto tristis:sortesque tremisco Sed tu siqua manet prisce pietatis imago: Erripe tartareis miserandum Thesea uinclis: Hoc facilis labor: est pre duro adamante reuinctus: Prece uiam: que te superas educet ad auras: Hec te facta decent: isto tua gloria gressu Scandit ad ethereum tecum sublimis olympum Hec ait: ille malis miseros defendere suetus Ingemuit: subiere thori: quibus ipse bimembres Nimbigenas domuit: uirtus subit emula Thesei: Thermodoontiaca quo cum pro coniuge bellum Gessit: & inuictis spoliauit Amazonas armis. Talia tum breuiter sedato pectore fatur. Huius amice tibi solaminis auctor adesse Tampridem cupio: nec me Crassator auernus Terruit umbrarum:non mille pericula leti: Ostendas igitur squallent quo languida Thesei Mêbra situ: qua mole ruunt: qua compede marcêt: Sed prius hoc strictim doceas: quot moenibus istis Cingitur orcus inops! quid claudit machina tanta! Quoi phlegie genus inuiso de sanguine Martis. Tristia Persephones clauduntur regna noueno Circuitu:quorum ridenti lucidus aura Vltimus aspectat ludentes mollibus aruis Foelices animas | & fortunata piorum Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## Thalia Concilia: octavus veterum iam labe malorum Lustratas: largo que potu oblivia captant. Septimus impressas uario purgamine culpas Leuibus exedit uentis: uel fonte: uel igni Sex reliqui uariis resonant cruciatibus:intus Instipant animas flammis poenisque cohercent Perpetuis peccata luant: has dira nocentes Peruigil Alecto semper custodit: at illas Belli feruor adhuc mutilat: stat fertilis orbis Idalio faltu: hic miseros amor urit amantes: Hic homicidarum statio: & qui sponte nefandas Iniecere manus sibimet: uitasque dederunt Aeterno exitio:tantum mors ipla rependit Libera corporeo quibus est de carcere pulsa Lux uite:quoice ut peragat sua fata necesse est-Hic folida glacie/atque altisconcreta pruinis: Gens: que ignara fuit rerum/fine fulgure mentis Figitur: atque undis immotatenacibus heret: Quolog nouercales Lucina excepit in ulnas: Aspexitor truci uultu defluxa maligno la cara de A In terras inimica polo:crudelia lugent Hunera | crudeles parcas | matrum ca hymen eos Rex laphitum armisoni proles a sanguine Martis: tis Anné etiam infantes milere dispendia uite manife Suscipiunt quid nam angusto meruere sub euo! Tantane tartareum tenet inclementia regem! An alium tantos animas quid mergit in ignes! Quis deus infesto condemnat numine manes! Heù male nota rogas huc descendentibus umbris

ALL STOR Verum equidem dicam: dictis te & uera docebo. Iacobi Boni Epidaurii Dalmate de raptu Cerberi Liber Tertius. See adopt and recommended by the contract of t Euphrofyna. Rincipio architenens excelsi rector olympil is also p Libera causa deus mens mundi certa uolutas In quo principium rerum/finisque recumbit: Miscuit ex alta rerum mysteria mente In magno cratere chaos celumos deo sque Conflauit:pater archetypas & mente figuras Protulit in nato: & per natum: & foedere fancto Magni hominis fecit caput/& fundamen/& ignem Post hominem cunctis opus excellentius sinstar Minditotius tenues conclusit in artus: Et domino rerum donauit libera iura Hinc manes libi quisque duos sortimur; ad aftra Alter monfrat itericaligantem alter ad orcum: Nosetiam fatis summe deus arbiter aule Subjecit: fatis ad res impellimur omnes: :Non tamen ingenium nostrice arbitria secli Fata trahunt: genios sequimur sed sponte volentes. Hincanimi morbi/cececy infania mentis mania Ignaros homines a fummo auertit olympo: Aut male fundus amor dejectas attrahit ad res. A Ouom uero a membris nos morte resoluimur atra: Quam gravia invitos quaquimpia facta lequutur:



with the state of Sed uerbis trahimus tempus:nox frigida curru Cornipedes adiunxit equos: pete Thesea mecum: Et celeres capiamus iter: breuis est uia nobis Interea dum iam properant/grauis ecce tumultus Auditur: fragor insonuit: totuque repente Incepit mugire chaos: pulsuque rotarum Quadrupedante quati magni fundamina mundi. Quom glomerat euri pluuia impendente sub ethra Obscurassoeti rixantur in ethere nimbi Mox fubitum nigra caligine uoluier agmen Aspexere procul: spissamos insurgere nubem En que castra uomit flegeton: qui tartarus agmen Ructat in Alciden:en quas globus exerit alas O phlegida Alcides inquit: quid tanta gerat uis! Exin gorgoneis serpentibus hirta Megeral Et stygie dant signa canes: quis nube sub ipsa Ductor eratiquo tanta lues inuaserit orcum! Diua mihi piplea refer Dux agmine Pluto Primus quadrupedum curru est inuectus equoru: Quoi caput armatur galea: flammiscprelucent Tempora tartareis: ardentos in uertice criste. Proximus hunciuxta fathanas: quo nulla baratro Peior pestis inest:nec seuior ira deorum: Mille deos acherontis agit:hinc arduus instat Leuiathanicrines flauosjarrectacy pulchre Virginis ora gerens: & foedi crura draconis: Cetera serpenti similis: prope Mammona curru Victor in aurato fertur: quoi ceca poteníque Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## Euphrosyna It fortuna comes: fert tela tricuspida Demon: Et camuris triplices incingit cornibus hydros. Bellial effrenusque ruunt: & bellua Beemoth. Hos prima (ut perhibent) nascentis origine mundi Inclyta ne fine laude foret presentia regis Aetherei diuos summo formauit olympo. Nondum Luna nothos agitabat candida currus: Nec stellis fulsere poli:nec Apolline pulchro: Puniceo Sathanas surgebat lucifer ortu: In quo ceu speculo sol aureus aut orichalco Aut uitreis quom fulget aquis splendebat imago! Et summi mens alta dei:quo maior olympo Non fuit in toto: formace decentior alter-Conditus etherea tunc Iuppiter arcelatebat: Et gemine summo pendebant orbe cathene: Altera de duro ferri compacta metallo Leua parte poli ad nigrum tendebat aby ssum: Altera de fuluo longe formolior aurol A dextra regione dei exaltabat in arcem. Lucifer interea quod se deus altior esset: Concipit inuidiam: fastuce inflatus inani Dixit:confcendam ethereos fublimis ad axes Iple egomet: sedes meas aquilone sub alto Sustollam super astra: deog equabor olympi. Quem pater omnipotens celo indignatus ab alto Fulmine deiecit:compago leua reuulfa Mille deos fecum rapuit:ceu lucida Phoebe De celo si lapsa ruat: quam mille secute Nocturne per inane faces | conuulface mundo

English ST Sidera labantur: sic lucifer ethere summo Aera per tenuem preceps acheronta sub imum Decidit: innumerum cycohors ingrata deorum: Quos rabies eterna tenet: quos orcus/& aer Sulfinet: omne nefas his persuadentibus ortum est. Posta autem stygii tempestas atra tyranni Affitit alciden propius: riget horrida tortis Celaries errecta comis:atque acribus ardor Fulgurat ex oculis: sudor fluit: est uat ingens Pectus: anhelantel op premit fub faucibus ignes! Qualis Apollineo perrhebi uertice pindi Quom leo descendit poturus flumina Nestil Seu fontes Acheloe tuos: si conspicit arma Bellaces inferre getas: fremit arduus: armi Horrescunton & collatoris: ardescit in imo Pectore uis:nec tela pauet:sed lumina torua Figit humi: quo seua ruat uenabula contra-Tum qui regna tenet pedibus subiecta tonantis Dispater: ignitis produnt que faucibus alta Tenara: & etneis torrens Vulcanus ab antris: Quadrupedes frenare iubet: cunctasque phalanges Iustiin immotis pariter consistere castris: Turba deo paret: durisque auriga lupatis Nigrantes attraxit equos:quibus actus ab armis Spiritus ardentes concussis naribus ignes Spargit: & hinnitu spumas agit ore cruentas: Illi autem trigas sistunt: & calcibus auras Sublatis feriunt: uento squacesser gaudent. Mox deus umbrarum curru se submouet alto: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







C andichiant Tu quoqiquam uertex armatam protulit altus Bellipotens Tritonis heralintemerata uirago. Solog dator lucis:celi cor mensque profundi: Vos quoquocales magni Syrenes olympi: Vatibus etherios muse que infunditis haustus: Vobis o magni talis cadat hostia dini: Vobis mactetur: uestris procumbat in aris. Iam uero & manes certatim/& Demonas omnis Conspexisse muntidiversi numina mundis Ingentisque deos acri coi sse duello. Postq autem rapido procursu cominus armis Inuadunt Martem:crebris sonat ictibus omnis Tartarus: & ripis longe palus alta remugit. Alcides multa pollens ui: & Palladis arte Exponit leuum es pedem pectusque sinistrum Ditis ad insultum: telioptricuspidis ictum: Disimpune putans ad apertos emicat artus Marte furens:totog intorquet turbine telum: Ceu ferit: exclamat acies: chaos intonat omne: Et sonitu tetri domus alta resultat auerni: At uegetus retro cedit pes:clauacp teli Excipiens ictum frustratum cum pede dextro Vertitur acta manu dextra ceu fulmen:& orcum Assequitur: cedit retro bellator uterque. Tollitur interea fulcis exercitus alis: Excipiuntcp graui nutantem uulnere ditem: Aegrescunton acti furiis: musianton dolore Accensi:ueniamos petunt a rege cruento cumbs Demonas ut omnis Mars experiatur ad unum Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

## Euphrosyna Respondit Pluto: magni uis Herculis ingens Si uinci posset: dextra hac deuicta suisset. Immo hoc precipio uobis:date Thelea magnum Insuper Alcide:tantoquabsistite monstro: Mature ut talis discedat pestis ab orco. Ac uelut assyrios saltus aut syrtica linquens Arua draco siluasue procul cristatus eoas: Si super undantem flammis ardentibus etnam Dum secat aerios tractus pernicibus alis Sidat: & in uastum Polyphemi Cyclopis antrum: Septacy conturbet: ualidum tum corpore taurum Fauce apprehendat atrox: & nexibus angat adhelis Obuius at Cyclops trunco Polyphemus obusto Prodeat:horrendi rabies animosa draconis Taurum linquat humi:magnuce assurgat in hoste: Hiclut tanta lues antro discedat opaco: Obiicit atque alium taurum: sic Thesea sorti Amphytrioniade pro munere tradidit orcus. Tum specus horrendú/& fauces flegetuntis anheli Victor adit spoliis & munere letus auerni. Qua patet introitu facilis uia prona baratri: Sed non eggressu facilistunc Cerberus auras Ignotas lumence suo inspectabile uisu Vidit:nec potuit tenebrarum & noctis alumnus Lumine lucifugo splendorem ferre diurnum: Triplex ergo caput stygias auersus ad umbras Concutit: & toto conquassat uincula nixu. Sed domitus quid uana canis certamina fumis! Atque reluctando uictus bella irrita tentas!

Emphrofyna Quom uero Alcides iucundas luminis oras Attigit: & dulæm tellurem letacs uidit Ridentis conuexa poli: sie protinus infit-Alme pater mundi dolio qui promis ab alto Cuncta ratis parce que uoluunt stamina fusis: En tua progenies facraria ditis auari Subject: uictrixog ferum spoliauit auernum: Vt pateat mundo quanti tibi filius esset Alcides:in quo uirtus tua fancta refulfit. Ergo uictor ago grates tibi Iuppiter auctor Victoris: contra uires Lunonis iniquas. Dixerat: & medios fol feruentissimus axes Igniferis calcabat equis: & lampade recta Aethiopas duplices: axemq uidebat utrunq. Tum deus Alcides ob durum iterjatque laborem Fessus anhelabat: requiemce & molle leuamen Vt caperet curis gelidas petit arboris umbras: Arboris antique: que stans delubra secundum Ingentes ramos/& brachia denfa per auras Sparferat/algenti crepitans umbrofa fufurro Hic placida uirides diuellit ab arbore ramos: Impexalog comas foliis bicoloribus ambit. Exin populeis protecti frondibus ambo Heroes recubant:pictam mirantur & edem: Qua methymneus donaria liquit Arion. Hic ephyrea ratis calabro resoluta Tarento Vela notis effula dabat: pelagulos tenebat: Collecti in foribus naute de cede nefanda Tractabant: supplex fundebat Lesbius aurum: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## Euphrosyna Hinc media puppi thyrio stans lucidus ostro Orthrya dicebat diuino carmina cantu: Distinctamq3 auro cytharam/niueocs elephanto Pectine pulsabat: stupidi quo carmine naute Hi flectebantur pronis ceruicibus:illi Stertebant alte:comitatus carmina fomnus Dulcia: sopitos cunctis irreplerat artus. Hoc & Neritium cantu sopisset Vlixem: Traxissetcy altis process montibus ornos: Auritas faceret cautes: tenuisset & amnes: Cuncy truci molles misceret tygride dammas: Ipleque cum docto certaret Apolline tutus. Hincillum uectans argenteus equore delphin Innabat: ſummo proſcindens cerula dorſo. Parte alia ueniens ephyreas letus ad arces Mira corinthiaco narrabat facta tyranno. Mox aduecta ratis bimari iam perfida portu Stabat: & incolumem mirantur Ariona naute Astantes domino coram: & formidine pallent. Hec dum per templum uulgo depicta tuentur: Ecce coronati Phoebeis frondibus adfunt Indigene: qui facta canunt: & carmine laudes Herculeas super astra ferunt: ut fata nouerces Prodigia/atque odium domuit: geminuq; leonem: Aeripedem ceruam:taurum:ffymphalidas:hortos Helperidum: tu terrigenas inuicte Gigantes Deiicis: euertis troiam: tu Albionas imbre Ad rhodani ripas sternis: Nessumo latronemo Acer auentinum: tu templa lacinia condis:



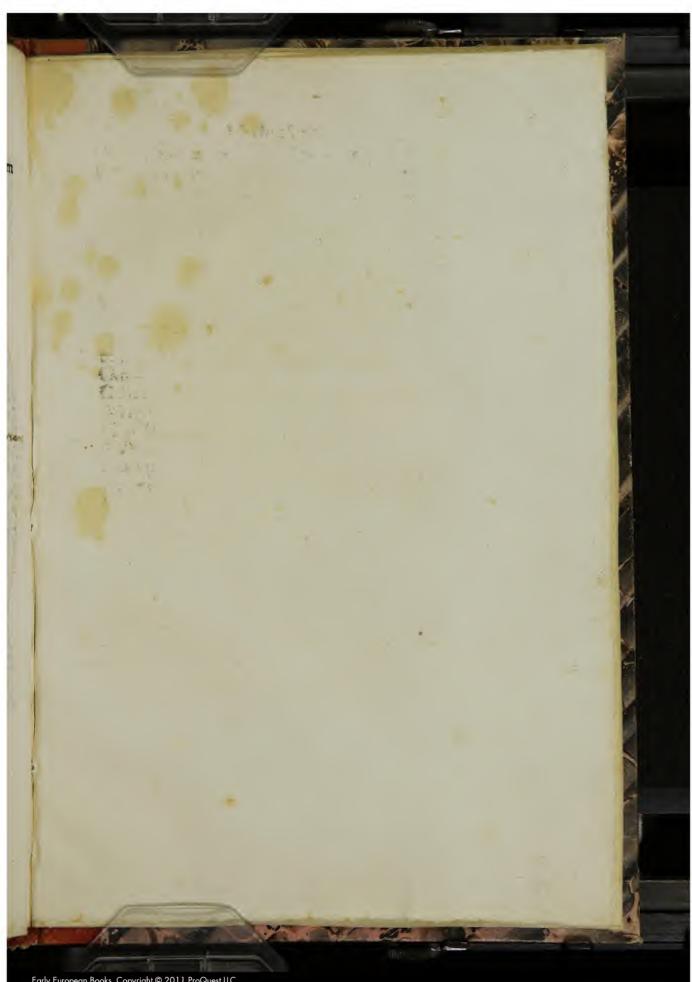

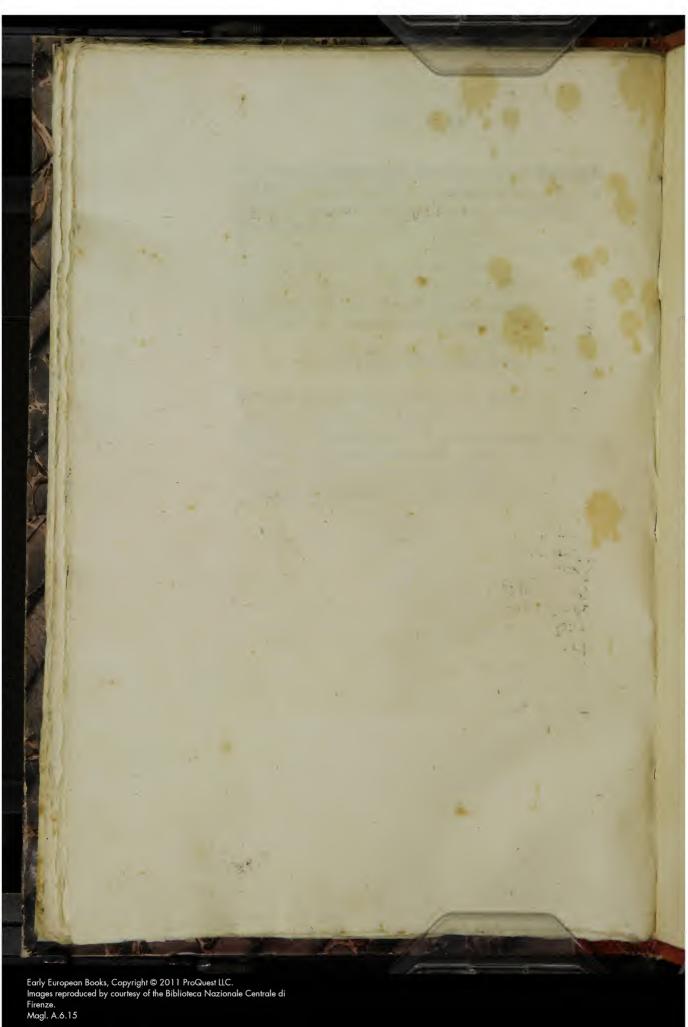

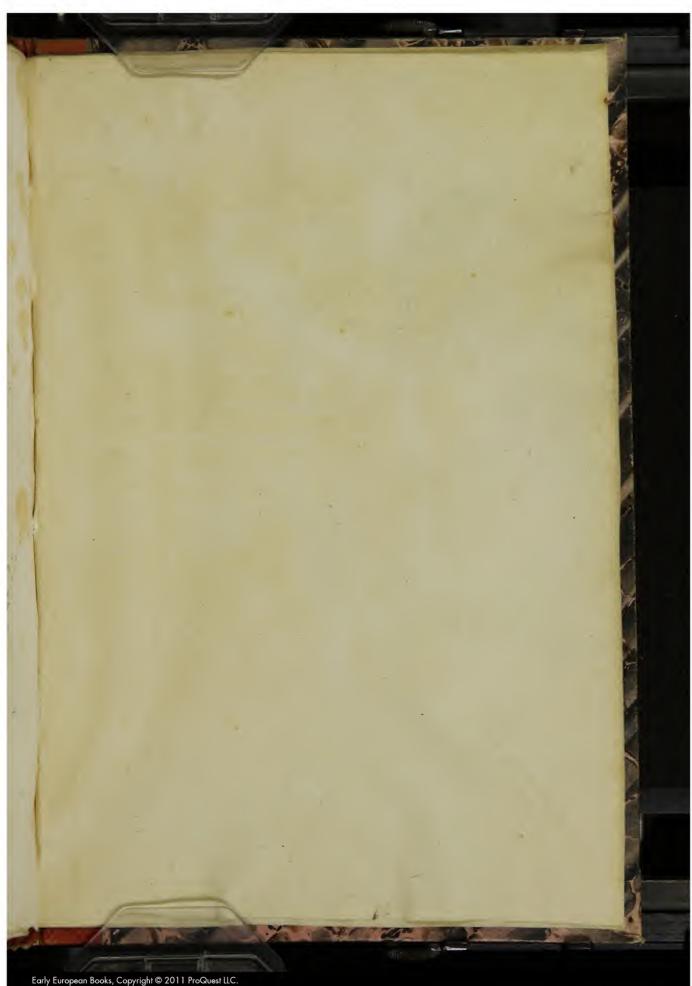



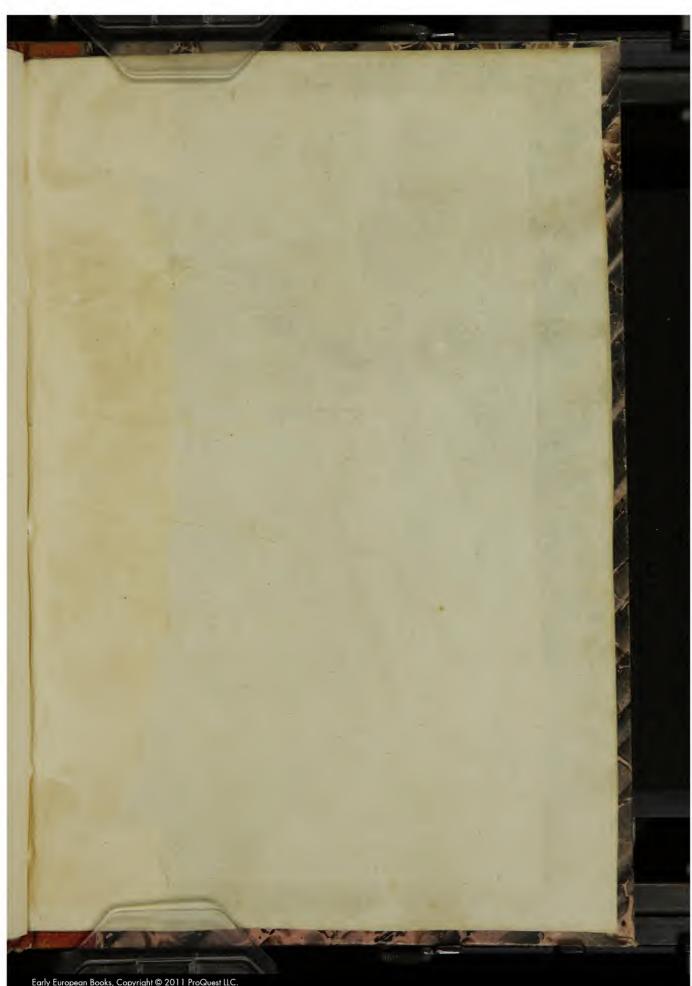